# LA INDUSTRIA

#### GIORNALE POLITICO E COMMERCIALE

.... Esce ogni Domenica

Un numero orretrato costa cent. 20 all'Ufficio della Redozione Contrada Savorgnana N. 127 rosso; — luserzioni a prezzi modicissimi — Lettero e gruppi affrancati.

I gentili nostri associati che non avessero l'intenzione di rinnovare l'abbuonamento, sono pregati di rimandare il giornale al nostro ufficio.

#### Il Programma del DIRITTO

(Continuazione e fine vedi num, antecedente).

Affinche ogni cittadino possa divenire soldato, bisogna che ogni ramo d'insegnamento abbia la sua parte militare. Allora si potra ben dire che scienza è forza. Per rispetto poi all'utile teoria della divisione del lavoro, forminsi alcuni istituti di perfezionamento ove possano accostarsi i giovani già usciti di università.

Indi si proclami la libertà d'insegnamento, sindacata da pubblici e severi esami.

I teologi pur troppo hanno abusato dei testi sacri per combattere ogni scienza: tennero prigione Galileo settua-genario e cieco; misero a barbara tortura Campanella: misero a morte più che barbara Giordano Bruno: essi abbiviciano sotto i nostri occhi l'evangelio: ciò che i Torchi non fanno. Essi sono castretti ad operar così dal despotisme de' toro superiori. Noi li compiangiamo, ma non possiamo ammetterli nelle nostre scuole: non possiamo fidar loro i nostri figli.

Tra lo Stato e la Chiesa corre tal differenza di interessi, tal lotta di principii che noi dobbiamo considerare la Chiesa come nomica, nemica nostra o d'ogni civiltà. Ota ad un nemico nou si consegnano le proprie generazioni da educare: sarebbe stolta fidanza, e fatale accondiscendenza.

Avvertasi inoltre che la Chiesa non si trova in grado d'eguaglianza c'i laicalo: essa lo supera per posizione. Non è quindi solo un nemico, ma anche un nemico temibile e potente. Cerlo nessuna legge unana deve consigliare ad uno Stato di dare libertà di nuocergli a chi lo può offendere. Si tolgano le armi al clero fino a che saran cessate in esso le cause colpevoli della sua nimicizia.

L'istruzione lasciata si comuni ed alle provincie, può metter cape ad un centro sapiente eletto dai delegati delle università e delle accademie; dove siano fomentutti i progressi della scienza, ed escano norme consultive a migliorare le scuole ed il loro indirizzo. L'officio di questo centro ha da essere specialmente quello di illuminare: quindi l'opera sua vella maggior parte de'casi, consultiva: avrebbe inoltre mandato di vigilare, per mezzo di pochi visitatori, l'osservanza delle leggi che riguardano la pubblica istruzione.

8. Le finanze; ecco la grande preocupazione di tutti: trovare un buon ministro per le finanze, ecco quello che risponderebbe il plobiscito, so si avesse ora ad interrogarlo. Ma le finanze non sono che una conseguenza: e poste certe premesse, le conseguenze sono inevitabili.

Bisogna capovolgere il problema, ora che, la Dio mercè, non v'è più quella ragione suprema della necessità e della guerra imminente. Quando un popolo è costretto a difendere la propria esistenza, allora non v'è più questione di economia, d'equità, e spesso neppur di giustizia: suprema lew salus populi. Era il caso nostro in questi ultimi anni. Le finanze barbariche erano una legittima consegitenza di quel difemma; meglio pagar oggi all'erario nazionale per salvar l'onore e l'avvenire, che pagare domani ai proconsoli austriaci per mantenersi in servità perpetua.

Ma adesso quel formidabile dilemma è risolute: le straniero non tornerà più se nol chiameremo noi stessi colle nestre discordie. L'Italia, disse testè il re Vittorio al Parlamento, è lasciata a se stessa. La frase non è troppe felice; ma certo non vuol dire ch'essa sia lasciata in preda al cancro degli eserciti permanenti, che è quonto dire della guerra senza le virtu e senza le glorio della guerra. Quando su questo punto i rappresentanti della

nazione siano concordi, la voragino finanziaria è chiusa o il credito economico è ripescato. Guai a noi se invece vorreme ripescare gli allori di Lamarmora, e i monumenti di Cialdini!

Le imposto attuali per la natura e per il loro modo d'applicazione sono troppo gravose. L'imposta, a nostro credere, ha da nascere da un concetto ragionevole, e non colpire giammai une ricchezza non esistente. Prima si susciti la ricchezza, poi se è necessario la si aggravi.

Quindi per ora l' Italia, deve essere sopratutto intesa al risparmio per riparare alle larghe rovine dell'epoca passota: per non trarre all'ultima miseria le sue industrie e l'agricultura: per risparmiare possibilmente al popolo la tassa sulla fame e riconciliarlo così al nuovo ordine di cose, che tanto gli è costato. Si sopprimano tutto le spese inutili, che sono molte in tutti i rami delle amministrasioni; si porti colle riforme amministrative un radicale mutamento nei bitanci dell'Interno e della Guerra, e quanto alle finanze si abeliscano quelle dogane che telgono la libertà e lo sviluppo al commercio non recando allo Stato alcun notevole vantaggio netto; le quali entrate ritorneranno nel Tesoro, per altra e più larga via; non si ammetta alcuna richezza privilegiata ed esente d'imposte; si semplifichi la loro esazione che oggi costa allo Stato una parte enorme dell'incasso. L'affidarla in parte alle provincio ed al comuni recherà non lieve vantaggio.

I disavanzi del nostro bilancio possono ancora esser combattuti dalla larghozza delle riforme e dalla completa applicazione dello nostre leggi finanziarie.

Ridotto l'eservito e centoventimia nomini, eccettuati i carabinieri; votata l'imposta su tutte le rendite ed assicurata in modo certo l'esazione di quella che colpisce i valori dello Stato; proclamata la libertà delle Banche; aboliti tutti i commissariati; restituiti all'industria privata i monopoli del sale o del tabacco, le nostre finanze otterranno valido soccorso, quando a tutte queste riforme sieno aggiunti i risparmi del dicentramento amministrativo.

In pari tempo, a far cessaro lo sconcio della presente confusione saranno opportuni un totale riordinamento dei ministeri che accordi alle direzioni generali maggiore indipendenza e responsabilità, ed un'assoluta riforma del nostro sistema contabile, essendo l'attuale troppo intricato e non rispondente ai bisogni di chiarezza e speditezza nello rese dei conti.

Infine per porre un argine agli sbilanci futuri, noi proporremo che invece della Corte dei Conti, istituzione che ha fatto debole prova, si crei un ministro del Tesoso, con mandato di sindacare preventivamente le spese, e di porre il veto, sotto sua responsabilità, ad ogni dispendio non votato dalla Camera.

9. Nel ministero della guerra, visti i bisogni dell'erario ed il risultato dell'esperienza, in Italia e fuori, sono due misure essenziali da adottarsi.

Prima: lasciaro libera ai lavori della pace una massima parte dell'esercito, comprese tutte le superfetazioni dei comandi locali, territoriali e dei tanti comitati, tenendo però in buona copia la cavalleria e preparando, come già si disse, le armi dotte nelle aniversità e nelle scuole speciali: anzi atteggiando a scuole speciali, tanto per la guerra quanto per la pace, quelle scuole militari che vennero primamente istituite per dividero il cittadino dal soldato. Seconda: avvicinarsi nel sistema di leva e d'armata al modello svizzero, abituando i cittadini ad essere tutti sol lati.

In Italia si nasce volontariamente soldati più che altrore, e dopo il recente esempio dell'America e della Prussia è stoltezza dubitare della forza di quelle possonti istituzioni.

10. L'Italia è fatta, e a compierla non occorre più che un'amministrazione ragionevole e il mare. Il mare che abbiamo perduto a Lissa, e che dobbiamo Iasciar riconquistare alle nostre navi mercantili, ai nostri commerci, ai nostri porti. Della marina il governo deve quindi occuparsi saggiamento. Istituisca scuole nautiche, ordini viaggi d'istruzione in tutti i mari: m: ndi le flotte a proteggere dovunque il commercio nazionale: e sopratutto rifacciamo Venezia.

Essa è ancora, per legge, di destino geografico, la re gina dell'Adriatico. Rifacciamo Venezia. Noi dobbiamo alla nostra steria questa riparazione, noi dobbiamo all'Austria questa disfida. Rifer Venevia è dare una bandiera e un' anima ella nostra flotta, è vendicar Lissa e preparare Lepante, è ritrovare i nostri titoli di signoria pel Levante, è ravvivare la memoria di quell'antica fraternità di armi e d'ideo che legava la Grecia e l'Italia, che impedi al Mediterraneo di diventare un lago ottomano, e

che gli conserverà il suo carattere di mar libero e civile.

11. I tribunali crediamo sonti, come la loggo eui ministrano. Ma vorremmo i loro giudicii poco costosi ed accessibilla tutti, ed i processi prouti e semplici. L'attuale procedura par fatta per rendere odiosa ed impotente la giustizia. I codici poi devono rispondere ai bisogni, olla civittà ed alle tradizioni dei popoli. Nolla terra dovo nacquero le leggi romane, vuolsi serbaro qualche rispetto anche alle tradizioni, che in gran parto scaturirono dalle medesimo fonti.

Toccherà l'apice della perfezione quel paese che detterà si buone, si complete leggi ed avrà magistrati così ottimi da poter ridurro il governo, como scrivea Romagnosi, ad una grande tutela congiunta ad una grande educazione. L'educazione del popolo, la riforma delle carcori, l'abolizione del patibolo sono le più solide fondamenta della pubblica sicurozza.

Al ministro dei lavori pubblici rimane di coordinare la grande viabilità della penisola, tenendo l'occhio specialmento intento a quel mar di montagne che separa l'Italia dalla Francia, dalla Germania e che difeso da un popolo libero è l'unica parte sicura delle nostre frontiere. Allorchè noi avremo aperte la Alpi, la scienza, l'industria, il commercio di tutto il continente europeo verso i mari d'Oriente daranno nuova vita all'Italia.

Lo strade ferrate in Italia furono docretate, tracciate e costruite senza un grande concetto politico ed economico il quale agevolasse il modo di raggiungere le ragioni estreme di questo nuovo portato della scienza, di questo mirabile condensatore del tempo e dello spazio.

Se ciò avvenne per colpa del governe, se fra tanti problemi a risolvere per le mutate nostre condizioni non fu per ance rivolto il pensiero ad un riordinamento razionale delle strade ferrate — egli è ormai tempo di farne argomento di soveri studi e di provvedimenti dificaci Noi abbiamo veduto e strade tracciate senza studi statistici o tecnici che ci assicurassero dell'impiego dei capitali o della maggior convenienza di seguire la via miglioro — abbiamo veduto continuamente Società senz'altre appoggio che quello loro offerto dal credito dello Stato — abbiamo veduto quanto poco avventaggiassero delle nuove e accelerate comunicazioni e i commerci e le industrio e l'agricoltura.

Fra le riforme essenzieli che, in queste argomento, sosterremo, como una necessità della situazione presente, due massimo crediamo indicare; il richiamo della proprietà diretta delle ferrovie alle Stato, mediante temporamenti che salvino i diritti acquisti dei privati e quelli della nazione: indi il maggior ribasso possibile delle tariffe.

12. L'agricoltura in Italia versa in gravi angustie. Il capitale, attirato dai grossi e subiti guadagui della Borsa, dagli alti interessi del Debito Pubblico, ha oramni discrtate le campagne. Le Stato, bisogna confessarlo, cogli ingordi suoi prestiti infiniti, disseccò le fonti della ricchezza, e rubò alla terra i mezzi di produrre. Eppure l'agricoltura rappresenta dappertntto la prima forza economica, morale e fisica, ed in Italia specialmente.

Perciò mi i sosterremo la necessità di ridurre a giusti limiti il peso delle im, oste fondiarie; sosterremo l' istituzione di libere Banche agricole, di poderi-modelli nello provincie, l'introduzione favorità dei sistemi agricoli più adatti per interessare al suolo le classi egenti, le studio dei progressi scientifici applicati all'agricoltura, delle macchine, dei dissodamenti, ecc., cec. Nè ci parrebbe inopportuno fondare in ogni provincia e regione Consigli appositi che seguino le scoperte, le provino, e ne facciano utile apostolato.

Il rimboscamento della montagne e la conservazione delle selve siene oggetto di cure incessanti. L'Italia possiede upa grande marina, e manca di carboni minerali: epperò le ricchezze forestali nonchè utili diventan necessarie alle svelgimento delle nostre forze produttive.

Anche una più provvida legge sul risanamento delle maremme e l'inalveamento dei fiumi è indispensabile. Basti avvertire che una decima parto dei terreni coltivabili in Italia vengono sottratti all'agricoltura dallo paludi e dalle devestazioni dei torrenti.

Abbiansi pochi impiegati, ma laboriosi, ben componsati, distribuiti secondo la loro capacità, non ignari delle circocostanze, delle tradizioni e del linguaggio dei paesi in cui si mandano. Nello sceglierli e nominarli si evitino i rancori o gli amori politici che recan danno a molti per giovare a pochi favoriti.

Si eviti altresì di procedere a nomine che offendone la coscienza pubblica. Chi fu nemico della patria o stromento d'errore non si uccida, nè si affami; però nemmeno si premii. Unici criteri della scelta sieno l'intelligenza e Ponestà. Ed agli impiagati sia concessa una sicurezza ed una-stabilità di luogo che accresce valore anche al più tenue stipendio.

13. Da quanto dicemmo sin qui appare che noi teniamo fede allo Statuto. Lo rispettiamo tutto intiero. Se alcuno fo viola, ministro o popolano, - se lo viola in un qualunque punto - lo viola tutto, rempe tutto il patto tra popelo e governo: e noi lo teniamo ugualmente colpevole e degno di pena. Perciò dimandiamo la legge sul la responsabilità ministeriale, e saremo implacabili contro coloro che credono la legge fondamente dello Stato fatta pei deboli, non pei magnati. Ne basta che sieno responsabili legalmente i ministri, i quali molte volte per la natura dei fatti sono moralmente irresponsabili: occorre che anche le autorità inferiori rispondano de'loro atti.

Siccome poi lo Statuto non è se non scome il telaio sul quale intessere buone leggi, noi ci varremo delle facoltà ch'esso sancisce e dei principii ch'esso proclama per dedurne le leggi che di sembreranno più convenevoli.

E per far cenno d'alcune che direttamente lo riguardano, noi sosterremo di estendere i termini della leggo elettorale, aggiungendo al privilegio del censo ora dominante quello dell'intelligenza, coll'ammettere al diritto di voto tutti coloro che san leggero e scrivere: passo equo e profittevole verso lla pratica [del suffragio universale. Sosterremo anche il bigogno d'una buona legge sulle inchieste parlamentari, per rendere finalmente meno derisorio il sindacato della Camera, frenare gli abusi del governo, conoscero la la verità dei mali e portarvi rimedio.

44. Il Parlamento è la fonte delle leggi.

Consigliereme di risarcire onestamente i deputati per aver più sicura arra della loro indipendenza e perchè sia libero ad ogni intelligenza di sostenere quel gravoso onore. L'abuso dei deputati che per vincolo d'impiego sono a discrezione doi ministri andrebba però ristretto al minimo, o tolto del tutto.

Notiamo altresi che chi non adempie al suo mandato, e si allontana abitualmente dai lavori parlamentari, senza legittimo motivo, va rimandato ai suoi elettori. La deputazione non è solo un onore, ma anche un peso-

45. I ministeri devono sorgere per ragion propria e significare l'opinione della maggioranza rappresentata dai suoi capi più autorevoli. Pur troppo in Italia si ebbe lo spettacolo, impunemente tellerato, di ministri soliti al potere per vie sotterrance, o per ambizioni men nobili, non per virtà di merito reale. Costoro noi combatteremo sempre a qualunque partito essi appartengano. Meglio un risoluto conservatore che un liberale infido; meglio sempre chi sa ciò che vuole.

E negli uomini politici, oltre l'ingegno, si richieda an' che la virtà. Non sieno nomini pronti a mutar quando approdi; ma tali che seppero scegliere la strada e mostransi fermi a percorrerla con dignità e coraggio.

16. Ottenuto ciò, più solidi e più saggi appariranno i partiti politici, necessità, incremento e gleria del sistema costituzionale. Un partito pasce apontaneo dalla comunanza delle idee: però ottiene forza e patenza sol quando vanta un programma chiaro, capi intelligenti, disciplina ed armonia di forze. Lo scorrere quà e là, il voler far parte da se stesso, dissolve ogni accordo: rovina, non forma i partiti. Più giova aver venti deputati concordi, che cento nomadi.

In Italia furono sino a ieri due e grandi partiti, cresciuti legittimamente dalle leggi morali e storiche del nostro risorgimento: il partito piemontese colle sue virtù casalinghe, colla sua egemonia, cogli amori locali, cogli alti rapporti, collo spirito militare e tenace con un certo odio alle novazioni, ed una tendenza soverchia a ridurre la vitalità del paese nelle strette dei regolamenti; ed il partito

rivoluzionario, co'stroi mirabili ardimenti, colla gloria degli esilii dei patiboli, colla fede incrollabile nell'unità, e pur troppo collo suo aspirazioni mal definite, collo sue contraddizioni.

Intanto, costretti a intramezzarsi tra gli ostremi, ed a piegare, secondo che li portava l'onda degli avvenimenti, ora più presso ai tenaci continuatori della politica dinastica, ora più presso agli arrischiati precorritori dell'avvenire, molti uomini, ancho tra i più savi e avvisati, trovavansi spesso raccolti insieme non tanto per libera scelta dell'animo o per costante conformità di pensieri, quanto per momentanea concordia d'intenti. Il popolo, che di codesto amistà politiche non vedeva una ragione pubblica e manifesta, gli emuli che in codeste esclusivo consociazioni, le queli affettavano il monopolio del sapere e dell'onestà, non volevano riconoscere il carattere d'un partito, trovarono una parela che certo si vuol considerare come una condanna: la consorteria.

Si gridò contro le consorterie, che non hanno altra ragione d'essere suorché le attrazioni sociali, o peggio gli interessi. Corto che in codesta guerra contro le adellie e le eterie politiche ebbe ed ha molta parte la sospettosa e vigile natura della democrazia: ma ne perció può dirsi che il sospetto fosso ingiusto.

L'abitudine di sostituire l'opinione d'un circolo d'eletti 6 lo sentenze del mutuo tribunale della intimità e della consuctudino ai decreti spesso stonati, ma sempre profetici della pubblica opinione, il sonnambelismo dei circoli eleganti, dove le piccole passioni s'aizzano fra loro, e dovo le piccole ambizioni trovano giudici compiacenti e un campo proporzionato alle loro esili forze; ciò volevasi significare colla parola consorteria, e tutto ciò s'intese e s'indovinò.

Noi dobbiamo trarre da questo episodio della nostra storia un solo insegnamento: che nella vita politica ogni cosa dev'esser pubblica, solenne, ragionale: ancho le ragioni dell'amicizia, della benevolenza reciproca e dell'intimità.

17. I vecchi partiti sono radicalmente spostati. Non più politiche bianche e rosse. A tempi nuovi pensieri nuovi,

Dall'una parte si schiert chi fida nal progresso, dall'altra staranno i conservatori, il cui programma è già noto.

Pei conservatori lo Statuto non è un germe fecondo, è un limite estremo, una lettera rituale per imprigionare le spirito di novità; le nuove istituzioni si hanno a riordinare sì, ma richiamandole, quanto più si possa, al tipo delle istituzioni passato: l'istruzione si ha a curare sì, ma più concentrandola e rafforzandola, che diffondendola: l'esercito ha da essere nazionale sì, ma segregato dal popolo, monastico, cavalleresco, con voti, ordini e prebende perpetue, strumento di potenza e di prepotenza fuori e dentro, in guerra ed in

Col monopolio delle armi e della disciplina vogliono il monopolio de'capitali e del credito: le grandi associazioni coordinate alla Banca unica, la Banca unica fondamento dell'ordine economico, o confederata necessaria del governo.

La chiesa vorrebboro decentemente rassegnata a far la maestra di filosofia popolare: e al popolo concederebbero lavoro a prosperità, s'ei sapessa procurarseli, purchò non trasmodasse od essere impaziente passionato, curioso del meglio, irrequieto del presente.

Intanto non sanno smettere la vecchie abitudini d'una diplomazia sospettosa, congiuratrice e pravecatrice di congiure e d'una amministrazione che invece di vivificarsi nell'esempio delle semplificazioni mercantili e popolari de'nostri tempi, s'aggomitola e s'irrigida sempre più nel complicato armamentario delle gerarchie e dei regolamenti.

Il programma dei conservatori, anche quando non va fino a tentaro ristorazioni impossibili, anche quando si limita, per atonia d'abitudine, a continuere la politica e l'amministrazione del passato quinquenio - è un anacronismo. Fino le virtà che ci condussero da Torino a Firenze e da Firenze a Venezia sarebbero adesso vizi mortali. Il programma della preparazione e dell'aspettazione è esaurito.

Contro questo programma combatteremo a tutta oltranza. lieti se molti ci saranno compagni: imperturbabili anco se soli,

#### Cose di Città e Provincia.

Giovedi alle ore 10 ant, si radunò pella prima volta nel Palazzo del Municipio il Consiglio provinciale, coll' intervento del Prefetto sig. Caccianiga, quale aperse la seduta con un discorso che venne accolto con molto favore, ed a cui rispose per se e pei colleghi il consigliere sig. Valentino Galvani.

Si passò in seguito alla nomina della Giunta Provinciale, Riuscirono eletti:

A Presidende del Consiglio il sig. cav. G. Batta avv. Moretti - a Vice presidente il sig. Francesco |

dott. Candiani - A Segretario il sig. Lanfranco Morganto — A Vice segretario il sig. Gio. Batta dott. Fabris, ed a Membri della Giunta li sigg. Martina cav. Giuseppe - D'Arcano nob. Orazio - Monti Giuseppe - Moro dott. Giacomo -Polame dott. Antonio — Fahris nob. Nicolò. A sostituti li sigg. De Nardo avv. Giovanni — Brandis nob Nicolò - Rizzi dott. Nicolò.

#### AVVISO

Venne nella determinazione dei Frinlani che fecero parte dei militi difensori di Venezia nel 1848-49 di celebrare una Messa funebre a suffragio e commemorazione dei morti in quella lotta eroica e patriottica.

A rendero solenne questa funzione si è determinato di celebrare nella Chiesa della B. V. delle Grazie di Udine una messa funchre nel di 14 gennaio corr. alle ore 10 ant.

Tutti coloro che hanno fatto parte di quella Milizia sono invitati di recarsi lunedi corrente alle ore 9 ant. sotto la Loggia del Civico Palazzo per indi partire assieme alla Chiesa.

#### La Commissione

Bonetti Antonio - Buttinasca Angelo - Picco Antonio - Passamonti Massimigliano - Rizzan ANTONIO - VATRI TEODORICO.

#### PARTE COMMERCIALE

Sete

Udine 5 dicembre.

Non abbiamo notevoli cambiamenti da segnalare nella situazione del nostr mercato della sela, ma si deve però convenire che in giornata gli affari sono più facili pella buona disposizione da cui sono in questo momento animati i nostri negozianti. Con tutto questo però le transazioni non presentano certa importanza. Dall'un canto vi si oppone la ostinata resistenza dei nostri filandieri e la estrema riduzione delle rimanenze che non danno luogo a scelte di sorte, e dall'altro i prezzi poco rimunerativi che si praticano sulle piazze estere di consumo; in forza di che i nostri compratori sono obbligati ad usare una grande riserva negli acquisti, malgrado tutta loro inclinazione.

Le greggie fine e di merito distinto, sia a vaporo che a fuoco; sono sempre bene accette; ma le qualità correnti e di titolo mezzano vengono quasi trascurate e non si possono collocare che con grande differenza di prezzo.

Le trame atl'incontro sono adesso l'oggetto di una domanda assai viva, motivata dalla mancanza dell'articolo che si manifesta a Milano, a causa della scarsezza d'acqua che tiene quasi inoperosi i filatoi della Lombardia. Ma succedono pochissimi affari perché fa difetto la roba, ed anche perché i nostri filatoieri non ci mettono certa cura nel prepararla in modo che venga accettata dalla fabbrica, che sul conto della precisione e della nettezza si è fatta in questi ultimi tempi molto esigente.

Non è ancora ben assicurato se si debba prestar fede agli ultimi dispacci dalla China, dei quali si fa cenno nella nostra corrispondenza di Londra; ma se questo fatto ricevesse conferma dal corriere che si aspetta colla prossima valigia delle Indie, egli è certo che anche i nostri prezzi andrebbero a soffrire non poco.

In ogni modo non bisogna mai dimenticare che la condizione delle fabbriche non è delle più brillanti; che il consumo dura fatica a seguire il progressivo anmento di questi ultimi mesi; e che l'America, imbarazzata nelle conseguenze di una lunga guerra, non presenta ancora uno sfogo conveniente alla produzione delle nostre seteric.

#### Nostre Corrispondenze.

Londra 28 Dicembre.

La nostra piazza fu in questi giorni molto agitata pella notizia ricevuta per dispaccio di un sensibile ribasso manifestatosi a Shanghai sulle sete di quel paese. Infatti, la prima conclusione che si offre ai freddi calcolatori si è, che i giudizi portati fin dal

principio della campagna sulle importazioni che potevamo attenderci quest'anno dalla China e dal Giappone non erane esatti e che andreme in conseguenza a ricevere più sete di quello che ci avessero fatto sperare le prime informazioni. Entrati una volta su questa via, le congetture possono andare ancora più avanti, e dal momento che in luogo del massimum di 40 mila balle, indicatoci da principio, sta adesso provato che ne riceveremo per lo meno 45 mila, non abbiamo più ragioni per non ammettere che fra due mesi si possa venir assicurati di riceverno 50 mila.

Ora, egni aumento di 5000 balle rappresenta un ribasso certo di qualche denare per libbra, ed a fronte di una tale eventualità, gli affari non

possono mantenere un regolare movimento. È dunque molto probabile che fino all'arrivo del corriere del 24 novembre, che è la data del dispaccio, non seguiranno molto vendite; e prima di quell'epoca non è possibile di formarsi un' opinione, od almeno di pronunciarne una che offra qualche garanzia. Tutto quello che si può dire per ora si è, che qualche dispaccio, colla data del 24 novembre, nell'anunnziare il ribasso pronunciatosi a Shanghai, insisteva nel valutare da 28 a 30 mila balle le importazioni chincsi dell'annata. Bisogna inoltre aggingerne che i depositi di quel mercato, ridotto a 3500 balle secondo taluni, od a 2500 secondo altri, sarebbero nna prova della scarsezza delle sete, e che infine tutti i precedenti avvisi ci facevano accorti che le rimanenze crano una composizione di rimasugli dell' anno e che le belle qualità erano quasi affatto mancanti. Non sappiamo ancora se questo anmento che ci vien annunziato possa venir dal Giappone, ma in questo caso sarebbe poco considerevole. Che il ribasso poi sia la conseguenza di circostanze locali. come in settembre, e che la cifra degli affari trattati sia una prova che le case della China non temono una forte importazione, è quello che ancora ci resta a sapere.

Se all'arrivo del Corriere restasse ancora qualche dubbio sulla importanza delle spedizioni, non sarà più possibile di evitare il ribasso; ma se al contrario tutto concorresse a provare che non si po-tranno mai ricevere più di 40,000 balle, la reazione si fara molto pronunciata e no seguirà una grande fermezza nei prezzi, poiché abbiamo avuto una grande attività per tutto il corso del mese. Le nostre consegne provano che gli acquisti si sono fatti dal consumo, e le buone qualità si fanno già

scarse.

Lione 31 dicembre.

Il nostro mercato serico si è sostenuto la scitimana passata allo stesso livello della precedente, senza che notevoli cambiamenti siano venuti a mutar faccia al regolare andamento degli alfari, quali, avuto riguardo alla penuria dei nostri depositi, hanno assunto un' importanza reale.

Questa continuata attività in un' epoca dell'anno in cui d'ordinario si rallenta la tendenza agli acquisti, è dipendente da cause assolutamente anormali che possono scomparire, od almeno at-

tenuarsi, da un momentoall'altro.

I filatoi dell'alta Italia, che forniscono alla nostra piazza e specialmente a quelle della Svizzora e della Germania una immensa quantità di lavorati, sono chiusi a causa di una persistente siccità, e la mancanza troppo sentita di questi articoli che deriva da questo stato di cose sui mercati italiani, ha fatto che si rivolgessero sulla nostra piazza le domande di quei pacsi. Ed è appunto in forza di questa ricerca e delle domande dello nostre fabbriche pei giornalieri loro bisogni, che si mantiena qui da noi quello stato anormale del quate vi alibiamo tenuta parola.

Questa sosta momentanea nel lavoro dei filatoi della Lombardia ha causato un grande vantaggio ai filatoicri francesi, che d'un momento all'altro hanno veduto molto ricercati gli organismi e le trame del paese, ed in conseguenza salire a prezzi

più rimunerativi.

Ci scrivono da Londra che gli ultimi dispacci della China, in data del 18 c 24 novembre, hanno arrecato una grande perturbazione sui mercati inglesi; il ribasso che annanziano, seguito da un grande movimento d'affari, non può spiegarsi che col fatto di aver conosciuto l'errore nelle previsioni

troppo pessimiste che si andavano spacciando sui probabili arrivi dalla China durante l'attuale campagna. È una notizia che crediamo abbia bisogno di conferma, e per venir assicurati sarà necessario di attendere l'arrivo del Corriere di Shanghai colla data dei dispacci sumenzionati.

In fabbrica, perdura sempre la stessa lentezza nelle transazioni, e la stessa freddezza da parte dei compratori. I fabbricanti usano ancora di una grande riserva. In mancanza di una maggior vivacità negli affari, siamo ridotti a sperare pel mese di gennăio fin po' di ripresa nelle vendite al banco pell'apertura della stagiono di primavera.

Milano 2 Gennajo.

La situazione generale degli affari delle sete, dal principio della campagna fino alla chiusura dell'anno, si può segnalare come la più feconda in vantaggiose transazioni da un bel tratto di tempo a questa parte; non si ha che a lamentare la scarsezza della merce di fronte alla regolare domanda. Egli è a tale mancanza che si deve attribuire il progressivo rialzo sui prezzi di Gingno in confronto delle ultime quotazioni; e non andiamo punto errati nel valutarlo da 12 a 15 lire al chilogrammo tanto sulle greggie che sulle lavorate di primo merito, e da 9 a 10 lire sulle qualità correnti.

All'incontro i cascami andarono soggetti a qualche lira di ribasso ed in particolar modo le struse e le strazze, senza che abbiano mai pointo riprendere quel po' di favore che si riscontra di

ratto in tratto in ogni articolo.

I doppi filati sentirono da qualche settimana un notabile impulso, per cui si ha potato fare L. 42 per delle qualità pello quali difficilmente si rag-giungevano prima L. 36; come si è fatto per qualità più inferiori L. 30, che non si potevano realizzare in addictro a più di L. 22 a 24 all' incirca.

Le sete ascatiche restarono generalmente neglette perché sostenute a prezzi troppo alti. Si attende però per quest'articolo un maggior sviluppo nelle transazioni, sia per Tsatlee, come per Maybashi e Bengala, e ciò in seguito alle concessioni che vengono accordate sulle antecedenti pretese e per la sostenutezza spinta eltremedo delle nostre filature.

L'ultimo giorno dell'anno, malgrado le ordinarie distrazioni, fu rimarcata una discreta attività, e si affettuareno alcune vendite negli articoli dei quali più si sentiva il bisogno; andarono per e-sempio vendute alcune balle di strafilati fini di marca classica a L. 132; alcune altre 18/20 a 20/24 di belle nostrane da L. 130 a 128; le buone correnti 18/22 a 22/26 si pagarono da L. 123 a 124, c pelle 22/26 si è fatte L. 118.50. Si cita inoltre qualche accordo di organzini di Bengala 24/30 a L. 111:50 a lunga consegna.

Le transazioni sospese pella festa di ieri, vennero quest'oggi riprese, ma con minore vivacità,

sulle precedenti quotazioni.

Le trame classiche 20 a 30 denari avrebbero trovato compratori sulle L. 119 a 121, ma la piazza essendo sprovvista si é fatto assai poco; non per tanto si effettuò qualche vendita nei titoli di 24 a 32 da L. 108 a 110.

Dal complesso delle cose si può dedurre che l'anmente abbia detto la sua nitima parola. La piazza però è ancora poco provvista, ma potreb-be esserlo a sufficienza più tardi, ad eccezione di articoli sopraffini e fini che scarseggievano fino all'apertura della campagna.

#### GRANI

Udine 5 dicembre.

Le transazioni della settimana hanno sofferto un po' d'interruzione pella festa del capo d' anno, ma la situazione generale degli affari non si è punto mutata. Continua sempre una discreta domanda pei Granoni che sono ancora in buona vista, e se giovedi passato si ha potuto rimarcare una maggior accondiscendenza nei possessori, non si può dire per questo che abbia fatto capolino ribasso. Le quotazioni restano ancora invariate.

Nei formenti non seguono molti allari, perché la domanda di quest'articolo si riduce ai puri

bisogni loca nella stessa ferme.

R<sup>3</sup>PCZZi da "L. Formento

Granoturco Segala 8.75 10.-Avena

Genova 29 Dicembre. La tregua, che sogliono portare le feste negli affari, fu di poca durata, poiche la domanda ripiglio tosto con un rialzo d'una lira nelle qualità dure e da 25 a 50 centesimi nelle tenere.

.Tutto ciò si deve anche attribuiro all'assoluta mancanza d'arrivi ed alla quasi totale mancanza di roba allo sbarco. Le vendite in tutti i grani ascendono ad ett. 9900.

Abbiamo a registrare la vendita per consegnare d'un carichetto di grano duro di Porto Lagos di ett. 2500 circa a L. 30, con qualche tara più del solito: si parla anche di qualche altra vendita per consegnare, ma a noi non consta.

Pochissimo è il calato dei grani e granoni dall'interno, e quella poca roba che si vede, seguita il corso ascendente dei grani esteri.

Ecco il corso di dettaglio di quei pochi grani che abbiamo allo sbarco, cioè Bordianska tenero da L. 28 a 28:50, Irka d'Odessa da L. 27 a 27 50, Snlina a L. 27, Taganrog duro a L. 31 e Salonicco duro a L. 30.

I risi sono senza variazioni, e le spedizioni al-

l'estero si mantengono animate.

ANNO III

1867

## IL SOL

Giornale delle Riforme

#### Economiche e Finanziarie

Sotto questo nuovo titolo Il SOLE entra nel suo terzo anno di vita.

E questo nuovo titolo indica la nuova via, ch' egli si propone di battere.

La questione politica essendo subordinata oggi nelle condizioni del paese allo stato delle finanze del governo e della nazione, è a queste principalmente, allo studio cioù dei problemi economini, industriali, commerciali ed agricoli, che Il SOLE darà cura precipua.

Ampliera quindi in modo opportuno la propria Redazione.

Nelle due prime pagine continuerà tuttavia a raccogliere le notizie politiche, a trattare teoricamente le questioni suaccennate, riserbando alla terza pagina le notizie esclusivamente commerciali.

Apposite e nuove corrispondenze stabilite in Gra-NOVA, LIVORNO, NAPOLI, FIRENZE, PARIGI, VIENNA, Liventool. Londra, ecc., portano una larga e sicura copia di tutte le importanti notizie.

Oltre al servizio Telegrafico della Stefuni, Telegrammi particolari da Londra, Liverpool, Marsictia, Lione, ecc., recano quotidianamento i valori delle Borse, ed il movimento dei massimi mercati europei.

Numerose appendici dettate da scrittori di nota valentia e studi analitici intorno alle principali giorno, daranno continua varietà al

Uno speciale servizio di Telegrammi Particolam reca pure quotidianamente da Pmenze il sunto esteso delle discussioni avvenure nello stesso giorno NEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO, di giusa che IL SOLE stampa, contemporaneamente ai giornali della capitale, il rendiconto parlamentare, e può, venendo spedito colle prime corse del mattino, offrirlo, prima di loro, ai suoi lettori di tutta l'alta Italia.

Coloro che prenderanno l'abbonamento prima del cominciare del nuovo anno, riceveranno gratuitamente tutti i numeri fino al 1." gennaio, fruendo così del vantaggio del resoccato telegrafico sugli importanti dibattimenti, che avranno luogo per l'apertura del Parlamento al 15 corrente.

Prezzo d' Abbuonamento.

Semestre Trimestre Per tutto il Regno L. 41 — L. 22 L. 12 Austria 80 — 42 - 22 Svizzera 51 — 28 - 15

OLINTO VATRI Redattore responsabile.

| MOVIME VTO    | IDIG | LLE | STA | CI  | ONAT.    | D' EUR | PPA     |
|---------------|------|-----|-----|-----|----------|--------|---------|
| CITTA'        |      |     | Mes | se. |          | Balle  | Kilogr. |
| UDINE         | dat  | 4   | al  | ð   | Gennajo  |        |         |
| LIONE         |      | 21  | ,   | 28  | Dicembre | 755    | 49358   |
| S.t ETIENNE - |      | 20  | •   | 27  | 1        | 104    | 1695    |
| AUBENAS       | ,    | 20  |     | 27  |          | 79     | 5031    |
| CREFELD       | ,    | 17  |     | 23  | ,        | 163    | 8150    |
| ELBERFELD -   | ,    | 17  | ,   | 23  | ,        | 53     | 2946    |
| ZURIGO · · ·  | ,    | 13  | ,   | 20  |          | 164    | 9147    |
| TORINO        | ,    | 4   |     | 30  | ,        | 603    | 42042   |
| MILANO        | ,    | 27  |     | 2   | Gennajo  | 444    | 36720   |
| VIENNA        | ,    | ~-  | •   |     | ,        | _      | _       |

| MOVIMENTO D     | ei Docks                                 | DI LONI                              | DRA                            |  |
|-----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Qualità         | IMPORTAZIONE<br>dal 10 al 17<br>dicembre | CONSEGNE<br>dal 10 at 17<br>dicombre | STOCK<br>al 17 dicembr<br>4866 |  |
| GREGGIE BENGALE | 182                                      | 177                                  | 5756                           |  |
| CHINA           | 815                                      | 877<br>103                           | 11169<br>3546<br>2756          |  |
| GIAPPONE        | 687                                      |                                      |                                |  |
| CANTON          | 36                                       | 488                                  |                                |  |
| DIVERSE         | <u> </u>                                 | 5                                    |                                |  |
| - TOTALE        | 1739                                     | 1317                                 | 23227                          |  |
| MOVIMENTO!      | DEI DOCK                                 | S DI LIO                             | NIE                            |  |
| Qualifà         | ENTRATE<br>dal 4 al 30<br>novembre       | USCITE<br>dal 4 al 30<br>novembre    | STOCK<br>al 30 novembr         |  |
| GREGGIE         | _                                        | =                                    | =                              |  |

TOTALE

### FIGARO

#### Strenna Almanacco Omnibus

PER TUTTI I GUSTI.

Sommario delle materie in esso contenute:

- 1. Calendario dell'anno nuovo con numerosa profezie umoristiche, Aneddoti, Epigrammi, Facezie, Bisticci, Barzellette in versi, Pensieri, Massime, Proverbi, ecc.
- 2. Diversi articoli d'Istruzione e d'Utilità per tutte le classi di persone.
- 3. Un milione, o poco meno, di romanzetti, commediole, racconti fantastici, e articoli umoristici non plus ultra. 4. Pocho pogine d'Agricoltura.
- 5. L'Intiero abbigliamento dei moderni Adami e delle moderne Eve. - Tirata per le genti del bon ton.
- 6. Piccolo emporio di ricette, specifici garantiti nuovissimi.
- 7. Da Milano a Venezia. Memorie di uno scapato. 8. Il Cappello. - Considerazioni di un misantropo.
- 9. Raccolta di Sciarado, Logogrifi, Rebus ed ogni sorta d'Indovinelli con numerossimi premj di libri, ecc. ecc.

Costa L. 1 franca di porto per tutta Italiana. Per l'estero aggiungersi le maggiori spese postali.

Dirigersi con Vaglia Postaie all'Editore della Biblioteca Economica in Milano.

### LA CRONACA GRIGIA.

RIVISTA SETTIMANALE DELLA VITA ITALIANA E DEGLI AVVENIMENTI CONTEMPORANEI

#### CLETTO ARRIGHI

Un franco al mese:

Trentadue pagine con copertina.

Chi si associa almeno per un semestre (L. 6.) riceve in dono il romanzo sotto i torchi GII ultimi Coriandoli (3º ediziono non manomessa dalla censura austriaca e borhonica).

Si dirigano lettere e vaglia all'Ufficio della Cronaca Grigia Milano, Corso Vittorio Emanuele 18.

Chi desiderasse il solo romanzo spedisca L. 1 25.

ANNO III.

GIORNALE ERDOMADARIO DI FINANZA, LAYORI PUBBLICI, INDUSTRIA E COMMERCIO

#### Si pubblica in Genova tutti i Martedi

| Prezzo | d' associazione |  | nn anno  |   |    |
|--------|-----------------|--|----------|---|----|
| ,      | >               |  | mesi sei | ¥ | 10 |
| *      |                 |  | mesi tre | u | 5  |

Estero coll' aggiunta delle spese postali.

#### ANNO VII.

#### IL COMMERCIO DI GENOVA

GIORNALE DI ECONOMIA PRATICA, POLITICO E COMMERCIALE

Col 1º Gennaio si pubblicherà quotidianamente.

5000000

Le materie saranno così divise:

Parte politica. — Diario e polemica — Notizie Italiane ed estere — Recentissime — Dispacci telegrafiici. Parte economica. - Articoli riguardanti le finanze, la

marina ed il Commercio.

Parte finanziaria. — Cronaca finanziaria e industrialo —
Rivista della Borsa di Genova — Listino delle borse di Genova, Firenze, Torino, Milano, Parigi e Vienna - Cambi

nova, Firenze, Terino, Milano, Parigi e Vienna — Cambi.

Parte commerciale. — Dispacci o notizie commerciali dei
mercati nazionali e stranicci — Rivista settimanale commerciale della piazza di Genova — Prezzo corrente generale
dei mercati di Genova, Marsiglia e Londra.

Parte marittima. — Arrivi o partenze dei bastimenti a
vela ed a vapore del nostro porto, col relativo manifesto
di bordo — Bastimonti sotto carica — Movimento dei bastimenti nei porti italiani ed esteri con il carico.

Varietà. — Cose locali — Fatti diversi — Appendici —
Bibliografie, ecc. ecc.

Bibliografiie, ecc. ecc.

Abbonamenti — All' Ufficio — anno L. 20 — som. 10:50 — trim. 5:50 — A domicilio e Regno d'Italia anno L. 24 — sem. 13:50 — trim. 6:50. — Per l'estero si aggiun-

geranno la spese postali.

Inserzioni. — In quarta pagina centesimi 45 ogni linea. –
Nel corpo del Giornale cent. 30. — Pagamenti antecipati.

Per abbonamenti ed inserzioni dirigersi all'Amministrazione piazza S. Sepolero, casa Massone-Gatti, N. 4.

#### IL COMMERCIO ITALIANO

Giornale di Economia, Agricoltura, Industria e Commercio

Si pubblica a Torino da sei anni in grande formato

MARTEDI' GIOVEDI' E SABBATO

Prezzo ogni anno L. 14; sei mesi L. 7.50.

Ufficio Torino, via Lagrange, N. 17.

Questo periodico, è il Giornale di Commercio più diffuso e più a buon mercato fra quelli che si stampano in Italia. Ogni numero contiene articoli originali in argomenti di economia politica, agricoltura, industria e commercio, gli atti ufficiali del Regno, le decisioni dei Tribunali in materia agraria, commerciale ed industriale, il resoconto degli atti del Parlamento, un bollettino politicoamministrativo, una rivista delle borse, sul commercio sete, cotoni, lane, cercali, vini, olii, lini e canape, cuoi, coloniali e metalli; tutte le notizie più importanti dell'Italia e dell'estero.

#### DI BACHICOLTURA E SERICOLTURA ITALIANA

GIORNALE DELLA SOCIETA BACOLOGICA

DI CASALE MONFERRATO

directo da MASSAZA EVASIO. ANNO II.

Esce ogni settimana e tratta anche in ciascun numero quistioni relative all'Agricoltura in generale, con appositi articoli scritti dai distinti Agronomi e Professori Cavaliere G. A. OTTAVI e CAVALIERE NICOLO' MELONI.

Il prezzo dell' associazione annua è fissato per tutta Italia a L. 6.

Far capo in Casalo Monferrato alla Direzione dello stesso giornale.

#### BAZAR

GIORNALE ILLUSTRATO DELLE FAMIGLIE il più ricco di disegni e il più elegante d' Italia

#### È pubblicato il fascicolo di Dicembre

Illustrazioni contenute nel medesimo:

Figurino colorato delle mode - Figurino di abbigliamenti, per fanciulli — Disegno colorato per ricami in tap-pezzeria — Disegno colorato per callotta — Tavola di lavori all'uncinetto ed alla reticella — Tavola di ricami in bianco — Modelli tagliati a macchina — Musica.

#### Prezzi d'abbonamento

Franco di porto per tutto il Regno:

Un anno L. 12 - Un sem. 6.50 - Un trim. 4.

Premio interamente gratnito.

Chi si abbona per un anno ricevo in dono un elegante ricamo, campionalo in lana e seta sul conevaccio.

Mandare l'importo d'abbonamento o, la vaglia postale
o in lettera assicurata alla Direzione del Bazar, via
S. Pietro all' Orto, 13, Miláno. — Chi desidera un numero
di saggio L. 1.50 in vaglia od in francobolli.

MANIFESTO D'ASSOCIAZIONE

## FIABE E LEGGENDE

Emilio Praga.

Uno splendido volume di circa 300 pagine.

Nel prossimo dicembre dalla tipografia degl Autori-Editori uscirà questo nuovo lavoro dell' autore della Tavolozza e delle Penombre. Le tristi condizioni del commercio librario in Italia, rendendo troppo pericoloso la stampa d'un libro di cui anteriormente non si sia pensato a coprire almeno le spese, il sottoscritto d'accordo coll'autore, invita coloro a cui sarà trasmesso questa SCHEDA, a non rifiutarsi di concorrere a far si che questo nuovo volume possa essere stampato al più presto possi-

Il versamento del prezzo non si fara che alia consegna del libro nelle mani dell'incaricato di portarlo a domicilio.

Il Dirett, della Casa Editrico Dott, CARLO RICHETTI.